# MESI VECHI

DI

#### VITTORIO GOTTARDI



46612

#### **TREVISO**

Premiata Tipo-Litografia e Fondéria Caratteri ANTONIO LONGO

1883

Proprietà letteraria

# A LE VOSTRE FORFE DONINE BELE RACOMANDO STO PICOLO LIBRO

- p- +1- 01-me-

#### GENARO







Sta note, à la sentio de vento che folade? Xe vegnuda la neve, l'inverno è dei più crudi... Po', a basso, gàla visto co' bianche xe le strade? Gàla visto bambini calcarle coi piè nudi?...

Ela sta qua, Marchesa, in stanze riparade, Avanti el camineto, coverta de veludi: E la varda, tra i veri, la neve a calde ociade, E la dixe con gusto: « i bei zorni è vegnudi. »

Ma su ne le sofite, ma zo nei sotoscala, In sti zorni i pitochi più sofre e più se amala, E i poeti più rusteghi deventa e i dixe - sala ! -

Putèi, no metè trapole, ne l'orto, ai oseleti! Putèi, no butè neve in testa dei vecieti! Siori, pensè che al fredo ghe xe tanti poareti-



#### FEBRARO







X<sub>c</sub> el mesc breve, breve: Come sto me soneto: E el tempo se lo beve, A vu!... come un voveto.

Tra refoli de neve,
Tra un fredo benedeto,
El passa lieve, lieve....
L'è un atimo!... un sufieto!...

Fussili curti tanto, Cussi passasse presto, I di nostri de pianto!

Gavesse ognun la sorte Essendo stufo e mesto Cussì trovar la morte!



# MARZO





Quanti scherzi fa el tempo e che matae! Che incostanti zornade e capriciose: A l'alba da un sol belo iluminae E più tardi, vardè, scure e piovose! -

Su da le siese ancora despogiae, Su da le strade bianche e polverose, Eco i sofi de marzo e le ventae Fredissime cussì, cussì noiose! –

Creature, aveu la tosse? Restè a letto: Sta ariazza matussela xe la morte, Sto mese xe el più strambo e malandreto!

A casa! a casa! e ben tapadi drento – Donine mie, se avè le gambe storte, Donine mie, no cimenteve al vento! –



# APRIL







El sol spande d'intorno l'alegria E nel mondo se inalza, da ogni sito, Una fresca canzon, 'na poesia Che se rampega su, ne l'infinito.

Torna i vecieti ancora su la via: Ne l'aria i gà sentido un novo invito, I trova che la forza no è finia, E i vede tutto zovene e pulito.

Alzè i oci ai balconi. Tra dei fiori, Sbociadi al primo sol de sta matina, Fa baossete una testa de putela:

Una testa che fila i primi amori, Che aspeta incocalida una divina Zogia de basi su la boca bela! -



# MAGIO





Se verze le finestre a l'aria bona, E se varda d'intorno. Da un'altana Sfuma el profilo d'una bela dona, E se trema d'amor come una cana...

Vien a noia el lavoro – e la fiacona Vien, la cefebre fiaca veneziana. E se dixe che l'arte ne sbufona E se buta i quaderni alla lontana,

Mentre i mussi, poarini, da le stale Fa concorenza ai critici vilani, Ai critici che stampa tante bale,

Le bale che se vende per vangelo, Nei più grandi zornali italiani, Scriti da qualche apostolo ciochelo!





# ZUGNO





(Lettera rusticuna)

Carro Signor patron. Vegno con questa pichela letarrina ad informarla che è venguta d'al ciello la tempesta chel prete no è sta bono de scassiarla...

Io gli scrivo, ma go tanto de testa...
el gran, i fruti, e l'ua .,.che no se parla,
f'in geri, t'anto bela ....ancuò l'è pesta....
mi me manca el cor aglio de guardarla...

Capissela, patron, quelo che scrivo?... gho sudà, l'avorato al tempo belo... gho preghà la Madona col c'ativo,

al piovan gho dà vovi per la s'agra... e la verto che nato m'è un putelo, che son morto mio pare de pelagra.

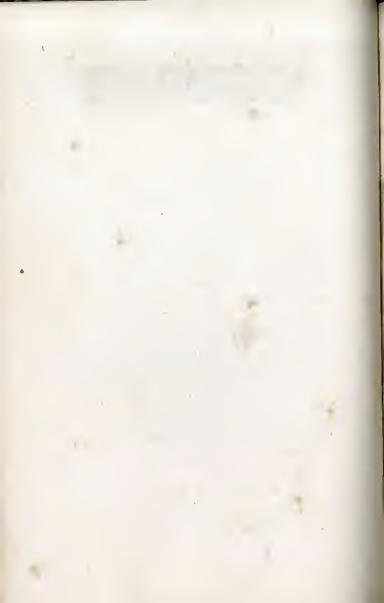

# LUGIO





(Ricordi militari)

Se brusa. No ghe xe bava de vento, L'aria infogada, bassa scelerata, Pesa su la campagna... E un regimento Fa soto sto fogòr la passegiata! -

Le file va in disordine e un lamento Un desiderio d'acqua e de fermata Va timido a le boche e un sfinimento Ciapa i ochi e le gambe... « O che no i bata

Che no i bata el segnal de zaino a tera? »

- Fuori il passo, fiacconi! Dritti, fieri! E la trupa va avanti, sporca, nera

De sudor e de fango. Avanti, avanti!... Casca un soldà. El fa apposta?.. Presto i feri! Nol se move?.. L'è morto?.. Eh! ghe n'è tanti!



# AGOSTO





(In Venezia)

Bele note d'Agosto! Una barcheta Sbrissa via, senza ciasso, ne i canali Più sconti, verdi, streti... La mareta Fa dei zoghi de luse coi ferali,

L'acqua carezze, e basi ga l'arieta: E da la teraferma ad intervali Vien d'amor una dolce canzoneta Vien 'na gran pase da le quiete cali...

Soto un balcon la barca s'è fermada. Senza rumor... Un'anema no passa... La bona luna ha indormenzà la strada...

Xe l'ora dei morosi. Varda!... Ascolta! Una dona, che ama, la se sbassa, E la dixe de no, l'ultima volta! -



## SETEMBRE





De soto a le tirele, una vilana Solèva i brazzi nudi ai graspi fati: Fra i caveli ghe passa l'aria sana, E ne la testa calcoli beati...

Eto, da drio le spale, a la lontana, Se la magna coi ochi. No gh'è pati: Più el la varda e più el sente la scalmana, l caldi desideri dei tosati.

- El racolto de l'ua xe sta copioso...
Digo, volcu che femo sta monada?..
Me toressi vu, Bia, per vostro sposo?..»

Tase la puta e in viso l'arossisse... Ma la vida de fogie despogiada I più ardenti struconi la tradisse.

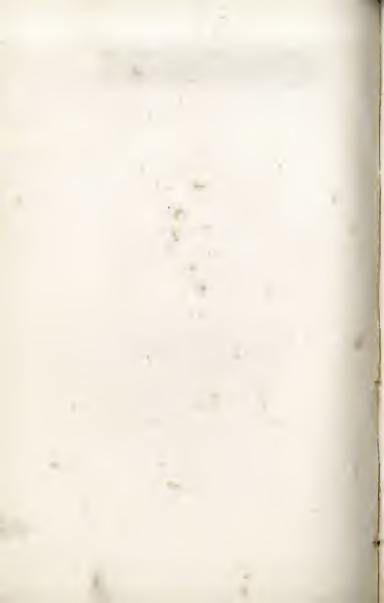

## OTOBRE





(In vilegiationa)

Drento un carozon a doradure, Vegneva, da Venezia, i nostri noni, Seguidi da una coa de cargadure, Dai più eleganti e alegri peruconi.

Tra i albari, le dame, più sicure Se dava ad amoreti, a bali e soni: Nasceva le più celebre aventure, Fioriva la comedia de Goldoni.

Drento un vagon, ancuò, de terza classe, Vien i nevodi a far economia, A tirar zo 'na barca de Jamenti,

Lagnandose, col prete, de le tasse... Del setecento, credo no ghe sia Che i soliti scroconi e maldicenti! -



## NOVEMBRE





Casca le fogie. E cala soto tera l veciereli e i zoveni malsani: El ciel s'ha fato scuro e su la sera Tira un'aria che ga cento malani...

De rondini vedè l'ultima schiera Che svola e scampa ai lidi più lontani: Ve pesa adosso una tristezza nera, Un ignoto dolor ve ciapa ai pani.

l albari col vento ora i se lagna: E el vento dixe storie che fa pena, Mentre i siori poeti, dopo cena,

Canta el zalo squalor de la campagna, Canta la fata che a la morte mena... Tociando nel Barolo el pan de Spagna!



## DECEMBRE





Xe tornada la neve. Xe passai I zorni, i mesi, come una saeta... Cussì presto?.. Ma come?.. Come mai?. E sentimo nel cuor quasi una streta.

Se gerimo a genaro radunai In quatro, cinque amici a una ceneta: Semo soli, a decembre, e sconfortai... Xe i nostri amici in tera benedeta.

Pur, atorno el foghèr, la famegiola -Sperando megio i di che vegnarà -Le lagreme se suga e se consola...

El destin de la vita xe sto qua: — Spetar sempre cussì, sempre inganai, Una felicità che no vien mai.



Finito di stampare il di 8 Novembre MDCCCLXXXIII nella premiata tipografia Antonio Longo in Treciso



46612



